È dunque finita anche la stagione ruggente dell'antiquariato, ormai divenuto inaccessibile ai piú. Ne soffriranno soprattutto gli spocchiosi rampolli di quella borghesia arrivista e snobbona, che si costruiva gli antenati raccattandone i ritratti dal rigattiere (e rinnegando magari per un gallonato manichino il nonno emigrante o il padre onesto artigiano, cui debbono le proprie recenti fortune).

Le grandi mostre mercato — e quella di Venezia nella seducente cornice di Palazzo Grassi resta forse ineguagliata — diniranno col divenire una rassegna di stampo museale, cui s'accede pagando il biglietto ed acquistando alla concierge il

catalogo.

Anche 'sta volta v'abbiamo scorto pezzi nostrani di gran pregio, che dovremmo restituire — sottraendoli ad una dispersione altrimenti inevitabile — al proprio ambiente naturale, come quello splendido tavolo gotico a suo tempo già pubblicato e «Il mobile friulano» (Görlich Editore, 1970) che andrebbe acquisito dal Museo Gortani di Tolmezzo.

A. C.

PIETRO LONGHI, I dipinti di palazzo Leoni Montanari, Mostra Itinerante nel novantesimo anniversario di fondazione della Banca Cattolica del Veneto, Numero speciale, Tipografia Rumor Vicenza, 1982, 12 pagine con illustrazioni.

Con una scelta d'intelligente mecenatismo la Banca Cattolica del Veneto acquistò ad un'asta veneziana nel dicembre dell'81 l'ex collezione Salom. Son quattordici telette, di cui una buona metà autografe, le altre di scuola.

Ci sfilano davanti i temi consueti d'un Longhi un po' ammanierato ma ancora convincente e suasivo: i giochi di società, le studiate svenevolezze di rosee damine o il gruppo di famiglia che offre come

status-symbol la propria immagine. V'è il Longhi di sempre, impareggiabile nell'intuire le vanità piccine d'un ceto che sonnecchia nella mediocritas, alla quale d'aureo non resta altro se non una posticcia placcatura; un jet-set diminutivo, geloso conservatore di vanità e pregiudizi. Eppure il pennello di Longhi ne riveste la fatuità di freschezza, l'ingenuo aplomb d'ironia e distilla un'arte godibile e alta.

Non rinuncia a quel tocco vivo neanche là dove indugia la sua curiosità documentaria per ciò che è bizzarro e inconsueto. Cosí il pennello segue puntualmente la sagoma esotica dell'elefante, ma gli imprime, da ultimo, un'aria sorniona e rabbonita.

La qualità sottile e soave della sua pittura si raggela negli imitatori. Pur riprendendone i temi — il ridotto, la lezione di musica, il risveglio della dama — son ben lontane dal fraseggiare vibrante e lieto del maestro.

S'isola un'opera che ben poco ha del Longhi, se mai respira un'aria goyesca: il

Rinoceronte.

Attribuita a Lorenzo Tiepolo, fu esposta al Carnevale di Venezia del 1751.

L'illuminismo di Longhi faticò ad essere inteso. Al tempo suo fu apprezzato ma non del tutto capito, come non lo furono Canaletto e Guardi. L'Accademia gli aprí a stento le porte e se lo fece fu perché non si poteva piú negare una fama tanto vasta e consolidata.

Spadroneggiavano ancora i pittori di storia e di religione che guardavano con sufficienza chi si dedicava a temi ritenuti nient'altro che decorose semplificazioni. Ebbe, questo atteggiamento, altri prosaici risvolti. Capitò a Jean Simèon Chardin di vedersi rifiutare nel 1778, ad un anno dalla morte, una pensione richiesta alla Accademia Reale di Pittura e Scultura. La motivazione, testualmente, fu questa: « Voi dovete convenire che a parità di lavoro, i vostri studi non comportano gli sforzi così affaticanti, né la perdita di tempo cui sottostanno i vostri colleghi che si dedicano ad altri generi ».

Comunque, tornando al Longhi, non v'è oggi dubbio alcuno sulla portata innovatrice della sua arte. L'autorevolezza del giudizio di Roberto Longhi l'ha restituito allo spirito più vivo del suo tempo. Dice di lui: «Il Longhi prende un passo europeo e si misura con la scala del Watteau e dello Chardin». (Viatico per

la mostra veneziana).

La mostra longhiana che sta seguendo un itinerario tutto veneto e friulano, troverà sede definitiva a Vicenza nel restaurato palazzo Leoni Montanari.

F. P.

CORNELIO DESINAN, Osservazioni sulla Toponomastica del Comune di Zoppola in «Ce fastu? » LVIII, 1982.

Che Desinan abbia un debole per la toponomastica è ormai risaputo. Ma è dubbio che il suo sia un amore ben ricambiato: cosí almeno parrebbe dagli infortuni in cui spesso finisce con l'incappare

'Sta volta egli affronta un tema che fu già oggetto d'indagine (sia pur parziale)